# PAGINERITEANE

PERIODICO MENSILE

#### ANITA CIBELE

Con la poesia Le piccole piume, che apre questo numero delle. Pagine Friwlane, siamo lieti di presentare ai lettori una nuova collaboratrice, nella persona della gentile signorina Anita Cibele, figlia dell'ispettore compartimentale del Catasto a Firenze Francesco e della nota scrittrice Angela, Nardo-Cibele.

Anita Cibele nacque vent anni or sono a Udine e vive ora colla sua famiglia parte a Firenze e parte a Venezia. Fu allieva dell'Istituto Giustinian, dove sempre si distinse specialmente nelle lettere italiane. Nata per la poesia, a quattordici anni spontaneamente scriveva e stampava versi. Pubblico prima quasi sempre cose staccate in giornali o in opuscoli d'occasione. I suoi migliori lavori si trovano nell'Ateneo veneto. Citamo fra questi Il fiume morto, Cocci romani. La chimera, che la rivelano poetessa fine e profonda, dai concetti gentili e soavi, improntati a scopi altamente civili.

Nel Fiume morto, dal confronto delle acque palustriche stendonsi «qual, velo, sovra tombé ignote» con «l'onda viva, l'onda pura, — il sangue della libera pianura, » che «s'addentra nella triste acqua nociva, » trae argomento per elevate considerazioni su «l'argine che lo spirto erge in se stesso, —e che separa l'apprende dell'alma — dalla gora morale» e conclude:

Le logni giorno, ogni ora, ogni minulo, brevissimo, continuo, inavvertito, porta nel morto fiame il suo tributo: il morto fiume va allagando ardito l'anima, e l'uomo credesi virtuoso quando il padule a mezzo l'ha corroso.

In Cocci romani canta i frammenti di un vaso da fiori; che «onestamente umili» giacciono «tra le marcite foglie, ove tripudia — un sol che in note di fulgor prelidia — a primavera»; ma la sua forte fantasia da questo concetto onestamente umile, passa con volo pindarico alla gloria dell'antica Roma:

AL aquila nata da robusto nido, stesa le penne sovra/il mare e il lido audacamente;

e, līssa al glorioso sol, con l'ali vigili custodi l'opre immortali della sua gente :

Da ultimo nella *Chimera* desenve un rio di Venezia. al passaggio d'una gondola, e dice a un dato punto:

Balena un ferro, allungasi (ma nera sottil forma leggiera:
mormora; scivola; s' indugia, dondola, passa, tranquilla gondola.
E dietro l'alta poppa è un pauroso crollar precipitoso di foase e ponti, un impeto brutale di luce triongle, un yelo fargo di stoltezza immane sulle parvenze vane.

Abità Cibele si è data ultimamente a coltivare anche la pittura. Dal canto nostro facciamo voti perchè l'arte d'Apelle non le faccia eventualmente trascurare l'amore per la poesia.

Udine, 2 agosto 1901.

Giovanni Loria.

# Tra Libri e Giornali.

ZANUTTO SAC. D. Luigi. — L'itinerario del Ponteficè Gregorio XII. — Udine, Del Bianco, 1901, pagine 142. — (L. 2).

Il Concilio di Cividale raccolto dall'infelice pontefice Gregorio XII, il suo intervento nelle lotte intestine che agitavano il Friuli nella prima metà del
sect XV, la deposizione del Patriarca António Pancera
e la elezione del Da Ponte, sono argomenti di grandissima importanza per la storia della nostra provincia,
e si rannodano strettamente alle vicende che produssero la caduta del Patriarcato e la perdita dell'indipendenza friulana; se poi a questi argomenti locali
si aggiunga la gran lotta combattuta dalle diplomazie
intorno ai Pontefici contendenti e gli effetti così disastrosi dello scisma pella chiesa e pel popolo cristiano, la tela si allarga, ed ogni fatto che rechi luce
ad un periodo tanto interessante per se, e per i germi
del futuro che nutrisce nel suo seno, è degno di essere accuratamente rilevato:

Perció merita molto plauso il Sac. Zanutto che con molte fatiche, compulsando archivi pubblici e privati è recando a conoscenza comune documenti mediti, dei quali taluni tolti dall'archivio scereto della S. Sede, compilò questo itinerario in cui segue il pontefice Gregorio dalla sua partenza da Roma in 9 agosto 1407 fino al suo arrivo in Cividale ai 26 maggio 1409. In questo viaggio lungo e doloroso ci appajono man mano tutte le cause che produssero la decadenza di

In questo viaggio lungo e doloroso ci appajono man mano tutte le cause che produssero la decadenza di questo l'ontelice che pure sembro, al suo sorgere, dover dirintere finalmente la gran quenela. Di fatti le peregrinazioni da Roma a Lucca, da Lucca a Siena ed a Rimini e poi finalmente a Cividale, rispondono al mutarsi delle condizioni del vecchio Papa di fronte al suo abilissimo avversario il De Luna ed al collegio dei cardinali, ed il nostro non le trascura. Così gli armeggi del De Luna per la scelta di Savona come sede dell'abboccamento col Correr, le ritrosie del Papa, la doppiezza dei Fiorentini, e tutte le cause che determinarono nel vecchio presule il ritinto al colloquio che poi fu causa principale, almeno in apparenza del concilio pisano, e fu motivo a Gregorio di convocare il Cividalese per giustificarsi, sono esposte dal nostro, con abbondanza di fonti, col mezzo delle quali sistudia di spiegare le mosse del Papa veneziano e di scagionarlo, almeno in parte, dalle accuse mossegli da moltissimi storici, per 'aver mancato alla promessa di comporre; a qualunque costo, il dissidio col De Luna, per la creazione dei cardinali. Condulmer e Correr, spoi mipoti, e per gli uffici temporali congessia questi e ad altri parenti. Interessanti sono qui anche le osservazioni del Zanutto intorno alla lotta del Papa contro la correzzione della Curia romana, ed all'antipatta degli mitamisti contro i nuovi cardinali creati da Gregorio che avversavano i traviamenti di questi dollatri adoratori dell'antichità classica. Forse qui la pittura è troppo violenta, ed il Zanutto, per giustificare dalle accuse i Correr, grava troppo la mano sui letterati che obbero pur grandi meriti nella conservazione dei monumenti letterari antichi: ma è innegabile che i partigiani di Gregorio XII rappresentano la pu-

rezza di costum e la rigidita morale, quasi a reazione contro l'induratio e festosa la scrita della corte romana, che se ci diede una splendida dorivara artistica, la però il semenzito della riforma.

Ouesto e il punto in cui la narrazione del Zamito Locca più da vicino la grande questione dello scisma in seguito riguarda pilittosto questioni locali, e specialmente quando, dopo un fortunoso viaggio attraverso le Romagne e i estuario veneto il Papa si micovera in Frinh essa si restringe alla storia delle
sanguinose lotte fra i partigiani e gli avversari delle sanguinose lotte (ra 1 partigiani e gli avversari del Pamera. L'autore qui insegue minutamente il Papa nelle sue trattative con i Gividalest e col conte Guglielmo di Prata capo del partito anti-pancerino nel-Anticiagliamento, è nota giustamente come la venuta del Papa in Friuli fosse determinata essenzialmente dar lagami di questo paese con la Germania, ove Ro-berto di Bavjera difendeva fedelmente gli interessi di Geregorio. Il nostro guida cost il pellegrino apostolico lino alla sua entrata in Cryidale, indugiamosi agene as descrivero i luoghi di dimora di lui e del suo segnito. guito,/che egli/accerta-con/la scorta di documenti-ingran parte sinora sconosciuti. Così oltre le premesse storiche, e la genesi dei fatti, egli ci da, per così dire, anche gli antecedenti materiali di quel concilio che per il nostro Empire uno dei fatti storigi più sallenti. ed interno al quale cosi poco si conosce , ed il paziente lavoro riesce, secondo il nobilissimo intento del Zanutto; egregia preparazione alla poderosa, opera che gli storici attendono dallo Schmitz intorno al concilio Vidalese, Alcum documenti anediti tratti dal Zamitto dagii archivi di Nenezia, secreto Vaticano e comunale di Cividale, chindeno lo studio interessante, che dimo-strir le vere attitudini dell'Autore agli studi storici da paziente duigenza: e l'acume pell'indagine crytica Credenei di mancare se non aggiungessi una parola di lode anche all'egregio Dev Bianco per la bella edi-zione che tende gradito anche all'occhio del lettore un lavoro che, per i suoi meriti, à deguo della migliore fortuna.

P. S. L. 

Rileviamo dall'ultimo numero dell'*In Alto* che Kalprinsta signor H. Steinftzer si occupa, nel bullettino della Società alpina austro-tedesea; delle sue gne nelle Prealpi Clautane. Lo Steintzer prese con molta cura ed amore conoscenza « di questo cosi mal noto lembo delle Alpi, consultando tutto quanto, nella letteratura alpinistica scientifica storica nulliare e poetica lo riguarda e meglio ancora percorrendo in tutti i sensi e in varie epoclie le valli e la pianura che do circondano risalendo quelle che lo attraversano arrampicandosi inline sulle aspre vette che vi si ergono superbe. Accrescono pregio a questa relazione alcuni scrizzi pregievolissimi per esattezza ed effetto artistico dovitti al signor Reschreiter, abilissimo disegnatore che accompagno lo Steiultzer nelle sue gite.

# IL CODICE DI RESIUTTA

Il sig Giuseppe Suzzi di Resintta presso Moggio, possiede un *Codica* del secolo decim**pleiz**o, il quale, con danno degli studiosi delle cose patrie, è rimasto

ling ad ora allatto ignorato.

Ll primo a farne cenno e stato un villeggiante dello corso anno, il quale nel períodico *Mente e Cuore* di Trieste, fascicolo del novembre 1900, pubblicò su di esso, ma breve relazione da noi riprodotta in questo periodico

Se st pensa che il manoscritto da secoli, sistrovava in mano di profani il quali, eccettuato il presente proprietario non ne conoscevano il pregio : la nicra-viglia si sia conservato così bene:

E scritto in latino e la materia e giuridica, poiclie in principio parla di compre e vendite, porspiù avant parla del diretto di testare e di altre simili questioni; ma, secondo l'uso di quel tempo, in cui non a era angora il arte della stampa, e tutto composto di sigle è abliteviature, ssi che solamente un paleografo può essere in grado di decifrarre il pieno contonuto.

L'anno in cui su finito è scritto nella penvitima pagina; ed è il 1276 «Finito libro etc. anno a nativitate millesimo ducentesimo sexto».

Dono duerniesimo dicentesimo sexto.

Dopó ducentesimo segue quinquagesimo: ma sopia di esso si scorge an frego; e subito segue septuage

-Il Codice e in pergamena ed ha 184 pagine. Ogni pagina ha la superficie di 30 centimetri × 20 Il diblongo e e scritto ioneticamente, e quindi rap-

presentato dalla sota e I nostri segui d'interpunzione non va possono essère, perche lurono introdolti nel secolo decimosesto. Non vi è che il punto fermo, il quale indica la fine del periodo. Non vi si trova altra dettera majuscola, che la prima lentera della opima parola di ogni periodo. La quale ora è di color rosso ora è di colore azzurro. Quindi tutti i nomi propri che si trovano nel corpo del periodo sono scritti con miziale minuscola.

Commeia colle parole Antiquis temporibus ecc. Pag. 2 si legge: « Antonius dedit vendudit et tra-

Pag, 2 si degge « Antonius dedit vendulit et tea-didit ture proprio in perpetuum corado pro se et suis

heredibus recipienti et ementi petiam ionam terre» ecc.
Pag 3, «Antonius et britus fraites filis quondam etc. dederunt vendiderunt et tradiderunt avrado et frederico fratribus a etc.
Nella prima pagina invece di pro se 51 legge per se «Antonius filius quondam etc» promisti per se et suos héredes sine aliqua exceptione iuris aut facti se obbligando corada filio quondam etc. prò se et suis lieredibus stipulanti dare vendere et bradere». Sego

L'antichità del *Codice* costituisce per se tanto pregiò e inspira pania venerazione, che sarebbe vergogna, se esso più a llingo rimanesse dimenticato in questo villaggio.

### Zorutti, e la questione economica.

Delle presenti questiom economiche, che tanto preoc cupano la società attuale, noi troviano uno strano e veramente curioso accenno.... sapete un chi? uelle poesie dello Zorutti

E proprio il caso di dire i nulla di nuovo satto il sole. tant e vero che di scioperi si parla persino nei papiri scoperti io questi ultimi apni in Egitto e risalenti a qualche migligio di anni fa

Leggesi in Une gnove citad in Briul » nel capitolo Il Gusta (Poesio edite ed inedite di Pietro Zoruta; xol. II. Udine, Bardusco, 1881):

E/ va-mal por la int basse; gèners còstin masse ;

I bûs e' son di band.

E tant é tant al é cualche béchar

Che al pese schars e al vend a presi char

E cum dutt chest il-panel'é pitinin

l forgars no capiscin di ve tuart,

Disin che ur va il uadagn par paja l'art;

E' robin ogni pês:

E no baste anchemò.

### Vecchie leggi contro i negligenti della cosa pubblica:

Approposito di sedute di Consigli Comunali die in certi paesi della Provincia vanno deserto per mancanza del pumero legate nel passato ben altri metodi die al presente si usavano.

presente si usavaño. Ecco un estratto dello statuto di tre secoli addierro circa, del Comune di Marino, estratto, che togliamo dal Libro d'Oro vigente sotto la repubblica Veneta; al Capitolo quarto:

dii Cap, quando li Consigneri sono obligati venir al "Consigno et di da penna di quelli non verranno.

Ollera de ciò statuimo, et ordinamo, che Tutti li sopra detti conseglicri; li quali saranno nella Terra di Marano, oveto a S. Maria di lo Albero et a S. Metro, et simimente di qua da S. Vito: quando che sata sonato il Conseglio oddendo la campana del Conseglio per suo sacramento, et in penna di soldi XX de piccoli debbano, et siano tenno venni al Conseglio, et per ciascuno che contralara sia tenuto, et debbia il cameraro di lo Comune; che sara ala cassa di Comune ciascuna volta, scuodere sotto penna di sotisfare del suo et in Comune metta la detta penna intino, a, tre giorni senza remissione.

#### PUBBLICAZIONI D'OCCASIONE.

Sempre in fiore, e l'asanza di pubblicare per nozze documenti di storia l'amigliare o locale; pubblicazioni diesgrandemente contribuscono a illustrare il come a padri nostri vivessero e quall fossero le preoccupazioni del loro spirito.

Abbiamo sott occhio alcune di gueste pubblicazioni :

Il testamento del Padre Francesco Nonis, della Compagnia di Gesù, stampato (elegante edizione della tipografia Del Bianco) dall'egregio signor Guglielmo Nonis per le nozze Angelma Merlo Giuseppe Battistella; :

Il battistero di Concordia, memoria inedita di quel-

- \* 11- batustero di Concordia, memoria medita di quel-L'illustre che fu il cav. Dario Bartolini di Portogruaro, stampato (nitida edizione illustrata della fipografia Del-Bianco) per le nozze Emma Bon Antonio Pecile, dal-L'avv. Giancario Bartolini

: Lettere inedite del ca. Girolamo Asquini e di Pietro Zorutti, stampate (bella edizione della tip. Del Bianco per le nozze, medesime, dal signor Leonardo Rizzani.

Fra le pubblicazioni d'occasione, ponjamo il discorso prominciato dal chiarissimo abate cave Valentino Baldissera dopo compinto il solenne rito che congiunse la gentilissima Mary Stroili di Gemona al signor Paolo Zuccheri; discorso che ora stampato in ricen e artistica edizione (tip. Del Bianco): il signor F. P. office aglisspasi quale ricordo

#### SULLA DIFESA DI OSOPPO

nel prossimo numero delle Pagine pubblicheremo una recusione di un ufficiale di complemento nostro concittadino. Riguarda uno studio di merito non comune del tenente Eugenio Barbarich, studio che, per essere stato pubblicato in una rivista militare, è passato altatto mosservato — è d'uopo confessarlo — alla quasi totalità der nostri comprovinciali.

. Per Gorizia e per tutto il Friuli orientale, gli abbonamenti si assumono e riscuotono a niezzo del librato tipografo signor G. PATER-NOLLI di Gorizia.

#### Un giudizio su « Ossa Nostra»

Leggiamo nel Resto del Cartino:

Casa Nostra del signor Giuseppe Le Lièvre, edito de Domenico Del Bianeo. Udine : in due volumi dei quali il primo tratta distesamente di Gorizla parfa dell'autore tessendone la storia e decantandone le bellezze con copia di particolari che, pur talvolta troppo minuta riescono interessanti, per l'amore al paese natale che l'inspira.

paese natale che l'inspira.

Il secondo volume er conduce attraverso alle poesiche città dell'astria sul risonante litorale dell'Adisatico, dall'incantato castello di Miramar a Royigno a Pola, poi l'asciata la costiera, sul Carso l'a l'errori di grotte profende ed infine scendendo nuovamente al mare, ad Aquileja, la classica e potente città dei patriarchi, ove il figlio della Venezia Giulia volge il mesto inno alla Venezia libera che s'intravvede fra l'onde La lingua qua e la un po manierata e complessi vamente buona plastica nelle descrizioni, vivace quando l'autore accenna ad aspirazioni di liberta, ma ciò che più prace nel libro, e l'amor patrio che lo compenetra, e il raggio vivissimo d'una nobile mea risolgente dalla prima all'ultima pagina.

#### Zielico di pubblicazion recenti di autori friulani o che interessano il Friuli

Giovanni Lonia — Sopra un Cimatero campestres Elegia di Tomaso Gray. — Nuova versione daliana in versi, — Udine, Del Bianco

Annali del R. Istituto Teònico Antonio Zanon, — Serie II, anno XVIII, — Udine, Seitz.

Enrico Non der Torso — Antichi stemmi e sigifii dei signort di Caponiacco-Castel Porpetto-Tarcento-Villalta e Duino — (Edizione di 80 esemplari), — Udine, Del-Bianco.

D. Eugenio-Blanchini. — Conferenza sulte lasterie sociali cooperative. (Il edizione corretta ed accresciuta). — Unione professionale del lavono. — Enciclica sulta democrazia cristiana. — Udine, Patronato.

Traslazione della miracolosa immagine della B. V. delle Grazio nella cappella eretta dalla magnifica città di Udine nell'anno MDCCLXX. — Da stampa, ora esaurita, dei fratelli Murero, Udine, anno 1770. — (Ristampato per cura del Parroco e Clero delle Grazie im occasione che don Francesco Novello celebrava la sua prima messa), — Udine, Patronato

Luici co Francipane. — Da chi furono possedute alla meta del 1700 gran parte delle case di Chine. — Spoglio della cronaca di Basilio Asquini, archivio Asquini). — Udine. Del Bianco.

S.C. Emilio ni Leva. — Sulla tomba lacrimata di Mons: Giovanni Dal Negro, versi. — Udine, Patronato.

Giusto Prof. cav. Grion: — Spese di due ambasciate del 1554 e 1798: — (Per lagrea Eugenio Linussa). — Cividale, Surazzolini.

G. Cicconetti. — Triangelazione e livellazione di Udine. — Udine. Scitz.

Prof. pott. Fortunato Eratini. — Il pane e le classi lavoratrici, discorso pronunciato a S. Pietro al Natisone il 9 giugno 1901. — Udine, Del Bianco.

SAC: Ermenegico Bulcian. — Mons. Gio Batt. De Pauli canonico della Metropolitana di Udine, elogio limebre letto nella Chiesa parrocchiale di Ampezzo il 21 febbraio e pubblicato per l'ingresso del nuovo parrocci di Orsaria. — Udine, Patronato.

Sac. Giuseppe Fostmani. — Il buon pastore nelle catacambe di Roma. — (Per ingresso del nuovo parroco di Orsaria don Francesco Grillo). — Udine, Patronato.

D. Nos. Luigi Tinti, canonico a Portogruaro. — Vita e missioni nell'Indo-Cina del beato Odorico da Pordenone dei frati minori (1285-1381). Con illustrazioni. — Roma, Desclée, Lefebvre e C.<sup>ni</sup>, editori pontifici.

Prop. Achille Tellini. — Determinazione del valcure di alcune terre coltivabili e sabbie principalmente friulane, — Udine, Seitz.

Id: — Le acque sotterrance del Friuli e la loro utilizzazione. — Parte I. — Udine, Seitz.

Dort. Ruggeno Della Torre. — Del Seminario eretto in Cividale nel XVI secolo è degli istituti che lo precedettero. — (Documenti ed appunti): — Cividale, Filivio.

Giovanni Dalue Amee, — Erasmo di Valvasone traduttore della Tebaide di Slazio. Saggio critico. — (In Antologia Veneta, N. 3):

OLINTO MARINELLI. — Sopra il genere dei nomi geografici! Lettena apel ta al dott. Ettore de Toni. — (Lu Antologia Veneta, N°3).

Dorr, G. Calliganis. — Il pensiero che guarisce, test di laurea sostenuta davanti alla facoltà di medicina è chirurgia della R. Università di Bologna, — Udine, Del Bianco.

### NOTIZIARIO.

— Nell'Archivio Storico Cadorino, periodico mensile diretto dal prof. Antonio Ronzon, si rifa e completa la storia del dominio dei Patriarchi di Aquileia sulle terre del Cadore: Con l'ultimo numero si arriva al patriarca Bertrando, del quale ricordasi l'uccisione avvenuta sui prati della Richinvelda il 6 giugno 1350.

# Per nn ricordo marmoreo nel Camposanto

## Caterina Percoto, Pietro Zorutti, Teobaldo Ciconi

L'idea comincia a prendere maggior consistenza. Le Pugine — il cui consiglio di redazione si sente troppo modesto e troppo affaccendato per assumersi di incanalare una corrente qualsiasi dell'opinione pubblica, onde aspetta che le goccie vengano da se ad alimentare il rigagnoletto; le Pagine diciamo, ebbero la ventura di trovare ainto lu un popolano innamorato delle cose belle: il giardiniere Antonio Gasparini; Suggeri questi di spronare la pubblica sottoscrizione distribuendo largamente apposite schede; e gia si raccolgono i frutti: Ecco la prima scheda pervenutaci di ritorno, con le offerte sottoscritte.

| 经交流存货代码         | Elio Morp                    | urgo          | DAN JARAH<br>KATENTAN |                                         | 20           |
|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Cav. u          | iff. Carlo K                 |               |                       | The second of the second                | 10,          |
|                 | rio Braida<br>Juigi Braido   | itti          |                       |                                         | 10.—<br>10.— |
| G. B.           | Volpe                        |               |                       | , ,                                     | 10.          |
|                 | i, B. Degar<br>lott, Gualtic |               | iunis .               | (C)                                     | *5<br>1      |
| F. Ort          | er /                         |               |                       | <b>,</b>                                | <b>წ.</b>    |
| F. Mir<br>G. Mu | 2007 OF MODEL OF STREET      |               |                       | 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | 5.+-<br>2    |
| G. B.           | Spezzotti                    |               |                       | and the state of the same of            | 2            |
| "Comm           | Marcò Vo                     | ipe ( )       | r<br>Tru              |                                         | 10.          |
| <b>以为</b> 的数 数  | 5.4 紅 植菜草花                   | Te to the big |                       | tale L.                                 | ្សប.ភ្       |

# Uno sguardo oltre i confini della Provincia

#### PUBBLICAZIONI HOEPLI

Dott Rusono Mainon, *Massaggio*. Un vol. di pag. x-180 con 51 illustrazioni, legato L. 2.

Molte illustrazioni rendono più chiaro e semplice il testo, il quale fu concepito coll'idea di dire cose esattamente scientifiche e bene stabilite in forma accessibile a tutti, e colla speranza che il manuale possa servire di guida a quanti hanno bisogno di questo mezzo di cura, oggidi tanto in voga:

Una ricci bibliografia chiude il volume, e questa fu dall'autore dedicata ai medici che vogliono addentrarsi in questo nuovo metodo terapentico, così fecondo di buoni risultati.

Pomologia: Descrizioni delle migliori varietà di albicocchi dittegi, meli, peri, peschi del doll. G. Molog prof. di viticoltura, Trutticoltura ed orticoltura pella. R. Schola Sup. di Agricoltura di Milano. — En volume legato eleg. di pagine xxxv:717 con 86 ingisioni e 12 tayole colorate. L. 8:50.

Alla vecchia *Pomona* in folia del Gallesio che pesa più di venti chilogrammi e che costa circa milleginquecento lire, da quastiui secolo dimenticata nei polverosi scaffali delle biblioteche spossianio oggi sostituire un piccolo libro tascabile, di poco costo, rioch di splendide incisioni e di tavole colorate, un vero modello dell'arte della stampa, uno dei più bei manuali che il tanto noto comm. de liberoli conti nella sua importantissima raccolta

All'autore ed all'editore le nostre più vive felicitazioni.

Igiene della bocca e dei denti - Nozioni elementari di Odontologia del dott Lubovico Codiliaux, Libero Docente di Odontoiatria nella R. Università di Parma. Un vol. di pagine xiii-300 leg. con 22 incisioni, L. 2.50

Se è vero che al nostro completo benessere la bocca ed i denti contribuiscono in sommo grado, se è vero che la maggior parte delle mulathe infettive entra la noi per la bocca, è logico corollario fare si che bocca e denti si conservino sempre, nei limita delle nostre forze, in istato integro è sano.

Come raggiungere questo intento, ci insegna appunto questo

nuovo Manuale Hoepli

Date le scarsissime nozioni che in materia non soltanto si pesseggono dai pubblico profano per quanto colto na che anche si insegnano nelle aule universitàrie, il nuovo Manuale può correre tanto fra le mani di persone digiune affatto di medicina e di odontolatria quanto fra quelle degli studenti ed anco di molti medici pratici. Ognuno che le legga aven indubbiamente qualche cosa da impararvi.

Col titelo Il medico pratico (1), il dott: Exacô Vitta ha compilato, sulla guida di un recente formulario del dott. Gacrisa, um raccolta di consigli per la quen delle principali malattie e per l'uso dei più efficaci medicamenti.

L'operetta raccomandabile anche per la proprietà e l'eleganza dell'edizione, è divisà in due parti: la prima delle quali comprende le mozioni generati, è lutta l'antisepsi, i bagni, l'applicazione dei clisteri e delle coppette. Sono passati in rassegna in questa parte i principali medicamenti è per egnuno è fatto cenno al modo d'impiego ed alle dosi; non mancano le formule più usate per gargarismi, collini, inalazioni, iniezioni, ecc., è sono diffusamente trattati gli esami delle orine che tanta parte occupano nella diagnosi è nella cura delle varie forme morbose.

Nella seconda parte sono passate in rassegna, alfabeticamente; le malattie; e per ognuna l'autore espone suggerimenti e consigli, quali non si apprendono neanche nella eliniche e nei voliminosi trattati di scienza, mà derivano piutosto dal pratico contatto col inalato, che è pur sempre il migliore dei testi per l'insegnamento. Ne privi d'importanza sono in questa parte i brevi capitoli riguardanti gli avvelenamenti e le cure da apprestarsi in simili casi, che richiedono sempre l'intervento d'urgenza.

<sup>(1)</sup> Ditta (i, B. Paravia e C. — Torino Roma Milano Direnze Napoli L. 3: